

ELLA MAGNIFICA ET BEL lissima cita de sirenza sonno doi casate di antiqua nobilita & gen tileza. Luna chiamata de bardi: & laltra de bondalmonti: lequale es sendo insieme nemici per la loro

gran potentia & richeza tirauano a se quasi tut ta la terra a diuisione. Et de luna parte il prin cipale si chiamaua misser Almerigo di bardi caualiero di grandissima reputatione & prude te di consiglio: ilquale nel suo tempo hebbe una sola figliola chiamata Lionora. De laltra parte il primo era misser Bondalmonte di bo dalmonti caualiero animoso & di grande assa re. Et cost come su pracere di la fortuna heb be un figliolo chiamato Hippolyto bodalmo ti. Erano queste parte richissimi & di roba & di superbia: & nella inimicitia assai crudelmete insanguinati:per modo che ne misser Almerigo ne misser Bondalmonte non ardiuano de an dare cum mancho di trecento persone bene armate. Et cosi lodio & la inimicitia cresceua continuamente: insino che lo amore uolse cuz tutte le sue sorze dimostrare di quanto uigore sia il suo foco. Di che essendo gia Lionora di

> Soc. Reg. Sond ex dono Histor. HOWARD Norfolciensis.

anni.xv.& andando il di di san Giouanni a uede re la festa: & ritrouandos: Hippolyto ilquale era di anni xviii in san Giouani hebbe arisquardare la fanciulla laquale per hauentura guardaua lui. Et si come se scontrarno cum gliochi si posero il cuore cum amorosi desiriintal maniera che prima se partissero quiui del tempio luno & lal tro se inamorarono: & piu uolte insieme seren dost cum la coda di gliochi dimostrarono il loro amore equalmente essere equale:non co= noscendo pero ne lui lei :ne lei lui. De che par tedosi Lionora cum la sua compagnia Hippo lyto la seguia assai honestamente: in tanto che lui conobbe lei esser sigliola de illoro capitale nemico. La fanciulla a lintrare di casa si uolto celatamente: e guardo il giouene cum uno amo roso inchino: pigliata licentia da le sue care co pagne se ne ando in casa-Et factass alla finestra uedendo Hippolyto dimando una sua uicina chi lui fosse: intese come lui era figliolo de mis ser Bondalmonte: de laqual cosa so molto do lente & grama. Partita da la finestra se nando in una camera dolendose de la fortuna. Et qua to era piu impossibile il uedersi spesso: tanto magiormente cresceua illoro amore da ogni

parte:per modo che alchuna uolta la infelice Lionora richiusa ne la sua camera sola lameta dost de lo amore diceua O crudelissima fortu na nemica dogni piaceri: come soffri tu tante pene:pche no humili i cuori de li nostri padri: perche quello amore che e infra noi non e infra loro. Odespietata sorte o duro caso :perche ta ta aspreza ne li cuori de li nostri padrisperche latiqua inimicitialle anti que discordie nacque ro mai infra gli nostri passati: perche non se ex tingueno: perche tanto foco quanto e il mio almen potesse ued ere. Et simele & altre parole la ualorosa fanciulla la nocte el giorno cum la chryme se consumaua. Hippolyto che non era poto cum manco foco di lei senza dire alchu na parola conoscendo di non potere uedere quella che lui teneua sempre scolpita nel cuore di dolore & da melaconia tutto si consumaua: per modo che ogni piacere gliera tornato in tedio. Et abandonato tutti i suoi amicispoco usciua di camera:anci sempre senza alchuna co solatione se staua su nel lecto biastimando la crudele dispositione di fati:maledicedo la per fida inimicitia paterna. Ai fiero &crudo amore ingrato di tanta humilita quanto e stata la mia:

ro

chel primo giorno chel te piaque me misi sot to il tuo giuoco: perche di tante damicelle quante sonno nella nostra cita non mai messe lamore come di questa: Doue tu come aspero insieme & a lei & a me fai abudare in angoscio si pensieri. Questo da te certo non meritaua la nostra fede: maledecto sia el giorno che glio= chi mei guardarono tanto alto:poi che di lei douea nascer tanti tormenti & tanti martiri.O dispietata fortuna come sofrists che la mia te nera giouentute in lachryme si consuma: Certo io uego la mia usta finire per amor di quella che tanto mi ama. Piacquaui o fati cauarmi di questi martiri: perche assai piu mi duole de lo affanno di la mia singulare dea cha del mio. Et fra sti dolorosi pensieri il nobel giouine consu maua la sua usta: & raro usciua di casa: perche nulla li grauaua altro chel ueder di la sua nym pha: doue non ardiua di passare per la insmici tia grade. Di che Hippolyto sentedosi crescere lo amore & mancare la speranza incomincio per la gran melanconia a perdere il somno:& sempre haueua ogni suo pensiero a Lionora. Et gia essendogli uenuto anoglia il cibo:si muto tutto di complexione in modo doue egli era

il piu aliegro giouine di firenza:piu bello:piu presto:piu compagnesco:&piu uniuersale:i bre ue tempo diuenne melanconico: magro: solita rio:pallido piu che altro della cita: & infine ma candogli li sentimenti naturali diuenia di gior no in giorno piu simile ad huomo morto cha uiuo: de laqual cosa il padre & lamadre erano molto dolenti. Et saputo da medici qual fusse la cagione di tanta mutatione non trouauano altro se non continua melanconia che nocesse al giouine. Di che non potedo sapere che li gra uasse ne doue la melanconia procedesse: Hippo lyto comincio fortemente aggrauarsi nel male: tanto che pigliando poco di conforto & con sumandosi daffanno: li medici lo desfidarono dicendo che si la cagion di suo pensieri non si trouaua:non era possibile di dargli rimedio Et non remediando che i breue tempo se mo rirebbe. Di questo li soi furono assai dolente: & maxime la madre & el suo padre: liquali no haueuano altro figliolo ne altro bene. Et tato piu li doleua quato non sapendo il male nol poteuano aiutare. Onde che la sua madre ne portaua grande pena del male dil figliolo. Et cercando uolerlo sapere cum ingegni molti

e

ero

io

ala

10=

lei

0.1

te

rto

di

lo Et

he

ym

ici

ere

10

1:84

to

de lui qual fusse la cagione: & in fine trouando il figliolo duro e pertinace nel negare & nel tacere:uinta da materno amore in camera col figliolo cum molte lachryme comincio adire Hippolyto mio non so se tu te aricordi di gli affanni che io ho portati per alleuarti: & icaldi & fredi:fame:sete:& somno:& uegli ho patito per tuo amore & per nutrirti in piu delicanza & costumische mai figliolo fosse alleuato: & per mio magior dolore gia sonno dieciotto anni che mai madre su piu contenta di suo sigliolo come io son stata di te non aspectando questi colpi da la fortuna. & assai apagata mi teneua quello amore chio ti portaua: credendo che tu me hauessi in luoco di madre in amore & riue rentsa de laqual cosa la tua dureza & pertinacia mi fa altutto certa dil cotrario che ad me uuo li tenere celato il tuo dolore accio chel non si gli possa rimediare al male: anci per magior mia pena: uuol chio ti perda senza alchuno a= iuto: & uuoli chio possa piangere la cagione di la tua morte. Et quiui al figliolo & assai tenera mente piena di dolore cum molte lachryme mo strandogli il pecto disse Caro figliolo risguar= da il uentre che noue mesi cum tanti assanni

ti porto: uedi il pecto che cum tanto amore del suo lacte ti notrisuedi le braccie che tanto tempo cum dolce & suaue peso piu uolte ti portaua. Mouati compassione de le lachryme pianti & sospiri di la tua misera madre: & quel la pieta che no hai di te habbi di me:che certo in questa uita senza te non uoglio stare:non uo lere essere cagione a un poto de la morte tua & di la mia:ma piu presto o dolce figliolo ris guarda ad uno & a laltro:piacciati o uita mia non mi fare piu consumare in lachryme. Dime aduque o speranza mia cara: quale e la cagione di tanta melanconia che ti graua in si duro ma le:se non qui uederai ala tua presentia di do lore creparmi il cuore. Dolcissimo figliolo poi che non ti curi di morte:almeno la tua dolen te madre ti sia ricomandata: che questa ultima dimanda non me sia negata. Tempera hormai le lachryme di la tua infelice madre: & non mi lasciare senza contento de lultima domanda. Et continuamente mescolando cum le parole la= chryme aspectaua che risposta il sigliol li desse. Hippolytobenche nel cuore solo hauesse la sua amata Lionora: mosso da materna tenereza uol= to li langueti ochi uerso lassanata madre senza

**do** 

ol

oli

to

172

per

eua

e tu

TUE

acla

1110

era

alchua lachryma cu costate cuore & aio Madre mia el mi astringe & pesa assai il uostro dolore al parer mio:ma poi che la crudel fortuna ha disposto nella mia giouentu tormi la uita ui conforto a patientia: & priegoui non uogliati in dolor magior farmi la morte piu dura: basta mi le pene mie. Onde che essendoil mio male irreparabile delle mie membre saciaro il cru delissimo fato dolce madre uogliatiue accor» dare col uolere de la fortuna. & non cercati di sapere quello io habia a crescere il duolo: & poi cal corpo non poteti dare alchuno atuto non uogliate grauare lanima cum magiore dolore. Et dicte queste parole cum gliochi abudanti di lachrymesi uolto dal laltro lato dil lecto. La madre uedendo la durezza del suo figliolo cu; altro modo comincio a tentare di sapere il sa cto suo: Hippolyto che piu figliolo non ti uo glio chiamare: gia questa risposta non aspecta ua da te:ma poi che di me ti curi si poco:male decto sia quanto affanno mai per te soffersi &il lacte che tha nutrito: & poi chel morire ti gio ua per lassarmi mal contentaida me mai serai benedecto &cosi lania tua come il corpo uada hormai cu la mia maleditione. A queste parole

il ualoroso Hippolyto riuolto uerso la madre i suoi ochi:Madre mia sio credesse che altra per sona che uoi ne leta mia ne doppo la morte ha uesse a sapere questo chio ui diro certo mi ta ceria:ma perche spiero uni me terete secreto: ue auiso come alla mia salute non e alchuno ri= paro: perche sio non uedo Lionora de bardi la mia uita sera breuissima. La madre cu tutto chel caso gli paresse stranio & difficile: pure per con fortare il figliolo disse non dubitare chio prouedero al tuo facto in bon modo: & par= titasi dal figliolo incontinente se nando ad uno monastero doue stanno monache chiama= to monticelli: doue il gouerno del monaste= ro era una abbadessa sorella de la madre de Lio nora donna assai benigna & gratiosa: & quiui benche le inimicitie fossero fra illoro parenti fo aliegramete riceuuta: doue doppo molti ragio namenti ella aperse il cor suo alla badessa: & nar randogli il caso suo la pregaua e di consiglio &di aiuto. Labbadessa laquale era di natura pie tosa cum bone parolessi ingegno di cofortare lassannata madre: & in sine li disse come la deli beraua di dar modo ala salute de Hippolyto:& quanto il suo honor patisse lui uederebbe Lio=

ale

ru

pol

ion

re.

ntl

·La

cu;

1 fa

10

ta

ale

nora al suo dilecto. Di questo molto si con= forto la donna: allaquale labbadessa disse: dite ad Hippolyto che si conforti: & che attenda a guarire bene: & che domenica da sera uenga qui da me: & che al suo facto uedera il rimedio che io ho trouato. La donna tornata a casa sece ad Hippolyto lambassata di labbadessatilquale co fortato molto in breue giorni fo guarito. Lab= badessa inuito molte donne & fanciulle alla fe sta di sancta Maria di septembre laquale era il lunedi sequente: & fra le altre inuito Lionora sua nepote. La domenica di sera Hippolyto u= scito di casa se nado almonastero di monticelli: & quiui occultamente da labbadessa riceuuto in camera su da lei assai teneramente confor= tato: a laquale Hippolyto disse pietosamente Madonna assai piu sforzano i colpi de lo amore che non stimano quelle persone che no hano prouato:in tanto che ogni cosa allo inamorato pare equalmente licita senza alchuna stima di honore e di periculo. Et perche questi sonno colpi che no se danno a pacto:e piacciuto alla fortuna che de tante fanciulle quante belis si me e di grande affare sonno in la nostra cita la imagine sola di la uostra Lionora per magiore

mto duolo me intrate nel cuore: & certo la spe ranza di laiuto uostro me tien uiuo doue gia sono piu giorni che la uita mia serebbe finita Adunque a uoi me ricomando & alla uostra prudentia:accio che per dio & per uoi la mia madre dica hauere la uita del suo figliolo: & dicte queste parole attese alla risposta. Labba= dessa udite le pietose parole Hippolyto sigliol diste se alla tua salute & alla consolatione di la tua madre io non hauesse deliberato di dare riparo:non bisognaua chio ti coducesse qui:aci come ininimica e cruda de la tua salutatione lassiarti ariuar al tuo fine. Ma munita da la mia bona natura e de la tua madre & de la copassio ne dil tuo misero stato: poi chi la tua dimanda e fondata in honestade delibero cum el mio honore saluare la tua uita: « pero doma dop po disinare tu te starai qui in camera mia qui drieto al lecto: & uederai Lionora al tuo piace re. Ma uoglio che tu me prometti quanto tu hai caro il suo amore che tu no gli farai alchuna usolentia. Hsppolyto promesse quanto ella uol se.D: che la matina sequente Lionora ando alla festa: & quiui doppo il disinare uenendo lhora dil reposare tutte adarno a dormire quale in

ad

co

Ili

ito

te

ore

10

una camera e quale i unaltra. Labbadessa meno Lionora cum seco alla camera sua: & seratola in camera senando fuora. La fanciulla essendo sola in camera secundo il suo credere incomincio auolgere la sua mente uerso ad Hippolyto: & quiui se gito nel lecto: & diceua O fiero desti no che nel cuore mi mettesti la imagie del mio dolce Hippolyto:perche non consenti alla mia morte. Ha ingrata Lionora tu stai qui nel lecto: Hippolyto forsi piange per tuo amore: tu stai qui in festa: & lui uiue in sospiri. Ai caro Hippo lyto perche no sei tu hora qui in camera meco: quiui serebeno i nostri piaceri: quanti serebeno i nostri ragionamenti. lo sum certa chel tuo cuo re & 1 tuo pensieri sonno tutti meco. O fortu= na nemica dogni piaceri come non metti pace fra li nostri padri de che sola la inimicicia pa= terna ne sturba li nostri dilecti: tu sei giouene: tu bellissimo. & io te piaccio: tu me ami: & 10 moro p te:pche no sei tu mio marito: & io tua donna. O pesser mies hora che fa il nostro Hip polyto: certo sospira de non essere doue e la sua cara Lionora. O dio damore perche non cosen ti ad una hora contentare lui e me hor fosti qui dolce Hippolyto mio certo tutto ti basciarei.

Et dicte queste parole uoltossi uerso il lato doue Hippolyto era cum molte lachryme asco so:stededo le braccie diceua come ti abbraccia rei se tu fosse qui:come ti stringerei. Et i que Ite par ole la fanciulla si adormento. Hippolyto estedo drieto alla cortina uedea & udiua ogni cola:ma per la fede promessa al abbadessa non uolle fare parole:anci cum grandissimo assanno le taceua. Lionora come fu adormentata se so gnaua esfer cum Hippolyto: & insognandosi di ceua O Hippolytomio chi te ha menato qui: qual pianeto qual destino ce stato tanto beni gno. Et credendoss abbracciare Hippolyto stri gea le braccie: basciando il uento. Hippolyto uedendo questo non gli pareua piu tempo da spectare: & quiui senza spogliarsi altramente: quado ella stendeua le braccie intro allato alei su nel lecto. Et quiui stando un poco comin= ciando abbracciarla ella del somno se desido: & trouadose gete allato tutta spaurita fu tetata de cridar. Quado Hippolyto disse Lionora taci &oddi il parlar mio sappi disse chio suzil tuo Hippolyto ilquale poco auanti tu cum tante lachryme hai desiderato 10 sum uenuto a quel lo che senza la mia uita serebbe finita senza il

10

81

Ri

110

mla

to

tal

:00:

eno

CHO

ace

Das

10

tua

dip

lua

101

uederti. Et questo merce e gratia di la tua cia. piacciati poi che le in le tue mane e la uita e la morte elegi di me quello ti piace sel mio usuer ti piace non cridare:anci benignamente ascol ta e risquarda el misero amate:che per te mora ilquale e qui fatalmente conducto in camera: &tutto gli narro el modo. Poi disse Lionora io sum qui per contentare tutti i tuoi piaceri: pe ro piacendoti la morte mia cu questa cortella cauami di tanti affanni: & cauatosi un pugnale da lato el detenelle mane de Lionora: laquale cognoscendo il grande amore de Hippolyto & uedendo la comodita dil tempo Hippolyto disse assai piu mi piace la tua usta che la mia: & non tanto che le mie mano ossasse turbare il tuo sangue:anci ogni mio desto da quel di che amore mi mise la tua imagine nel mezo del cuore: Lanimo mio e sempre stato di fare uerso di te quello che ciascuna serua e tenuta di fare uerso il suo signore. Et pero dolce Hip= polyto mio si come poco auanti metteui la tua uita nel mio arbitrio tolgli la tua arma & di me fa il tuo uolere come de fedelissima serua. Insieme cum queste parole mescolauano e ua= lorosi amati sospiri & basi &lachryme: & isieme

deliberorno in quel luoco non maculare la fede data al abbadessa. Et pero disse Lionora Hippo lyto tu sai quanta e la inimicitia de li nostri pa dri:sapedosi lamor nostro non haueresti quello che suole auenire per conuention di matrimo nio si honestassi lo amore de li nostri padri p la loro crudelta ne credirebono: & cosi ilnostro amore serebbe disuenturato. Et pero io ti co forto che tu ti porta sausamente almeno per mio amore se non lo uole fare per lo tuoiper : che come messer Almerigo mio padre sapesse il nostro amore: se ingegneria cum ogni arte di torme la uita: laqual cosa so che molto ti do lerebbe. lo non ho cuore che pensi altro che te: & sio mangio beuo e dormo o quel chio faccia tutti i miei pensieri sono scripti nel tuo uiso. Tu cognosci in quanto piculo nui icorião: sape dost il nostro amore. Et perche tu non credi chio ami te cum mancho uigore che tu me: sappi chio sto in una camera sola laquale a u= na finestra che risponde sopra alla strada. Et perche altro partito non ce al nostro amore:tu ne uerai uener di nocte alle cique hore cu; una scala di corda aptedi di la finestra: & ataccarai la scala a quel filo che tu trouarai pender da

la finestra: & io tiraro suso in capo di la scala: & atacherolla al ferro di la finestra: & tu alhora si curamente su per la scala tene uerais& quiui po trai starui dua o tri giorni occultamente senza saputa dalchuno: &ī questo modo & cosi spesso daremo condimento alli nostri amorosi desiri Ma prima che di qui ci partiamo uoglio che a fede luno e laltro promettiamo di non tore al tra mogliera: & io marito: anci poi che la fortu na uuole che in palese non potiamo guardarsi che nelli nostri cuori non possi intrare ad me al tro che Hippolyto: & nel tuo lamata Lionora. Elplar piacq tato ad Hippolyto che p la grade alegreza non pote rispondere cha cum dolcissi mi basi ringratiarla. Tornatosi rieto allecto lab badessa uenne ala camera per Lionora: & troua tola su nel lecto sola assai di buona uoglia: di che uscita di camera ne mando Lionora a casa. Et la sera Hippolyto doppo molte gratie & proferte facte alabbadessa se nado a casa: & qui cu gradissimo deliderio aspectaua il uenere di: & trouata la scala di corda el uenere di nocte solo messosi questa scala i una beretta luga che lui portaua in capo se nado uerso la casa di Bar di. doue Lionora staua attenta alla finestra. Di

che andado Hippolyto & essendo gia apresso al caton che artua alla casa de Lionora la male= decta fortuna gli aparecchio uno stranio caso: & questo so chel caualiero dil podesta andaua alla cerca dinocte uedendo Hippolyto comin= cio a seguitarlo di che fugiendo lui la beretta gli cadette: di che el caualier ueduta la scala co mincio piu uoluntorolo a seguitare Hippolyto dubitando chel non fosse qualche ladro tanto fece che lui il gionse Hippolyto: & domandan dolo doue cum quella scala andasse acotal hora: Hippolyto per non dituperare Lionora disse co me cum quella scala andaua a rubare. Di che il caualiero merauegliandosi dil facto pur p res pecto di la scala e dil fugire & di la sua confes sione delibero de menarlo seco Hippolyto al podesta. El giouene essendo domadado dal po desta rispose come lui andaua a rubare: el pode sta merau egliandosi de lappetito dil giouene il quale era figliolo de i duo luno de firenza uole tiera non uorebbe che nelle sue mane fusse ca= pitato:uedendo la sua humanitade:belleza:& gentileza: ma pur uededo la sua confessione deli bero ritenirlo seguitando el stile della iustitia & di la ragione Lionora aspectando il suo Hip=

0

ea

rto

:di

polyto se merauigliaua di tanta tardeza: & in si ne uedendo chel giorno se appariua tirato den tro il filo se misse a sedere sula banca dil lecto pesando qual sosse la cagione chel suo Hippo lyto non era uenuto: & temendo uarie & diuer se cose la matina si spande la nouella per firen za come Hippolyto Bondalmonte e stato pre so per ladro. Onde che a tauola disnando misser Almerigo & essendogli Lionora si dice alla mo glie non sat chel figliolo de misser Bondalmo te sta nocte su trouato qui apresso casa nostra cum una scala di corda che lui andaua a furare. di che lui e nelle mano del podesta: & senza martoro confessa che lui andaua a rubare: si che io mi credo che lui sera iustitiato come ruba tore.Lionora o dedo queste parole tutta se sma rist partitali acortamente da tauola se ne ado in camera: doue per lo gran duolo non poteua parlare:anci tutta aghiacciata serato luscio di la camera postasi a sedere su el lecto hauea el sangue di dolore piu fredo che neue. Poi ri : tornata un poco Ai morte disse perche non mi caui di queste penesai maledecta Lionora non uedi tu che p tuo amor Hippolyto e iudicato a uergognosa opera: no uedi tu che per saluare

il tuo honor il uuole perdere il suo honore & la usta:non volere piu usuer al mondo:poi chel tuo fato in ogni cola te cotrario. Come porai tu uiuer senza Hippolyto ilquale non uole ui= uere non essendo saluo il tuo honore. Et dicen do queste & altre parole la fanciulla se forbi gliochi: & si se nando in sala a sentire si nulla di nouo sentiua del suo amante. Hippolyto per seueraua nella confessione intato chel podesta il fece arifermare albancho: & assegnoli il tem po a produre ogni sua dissesa. Di che gionto il termine el podesta se mettere il pisto per sare iustitia: « quiui mado per il padre de Hippo lyto: uedi disegli il tuo figliolo e nelle mie ma no: il quale di lua uolutade ha confessato & ha affirmato il delicto: dio sa che ad me duole estere executore di questa iustitia: ma bisogna domi seguitar lossicio mio ti priego che tu me perdoni: & che tu habbi patietia di quello che le dispositione satale hano deliberato: & accio che tu sappi chio dico el uero uoglio che tu parli al tuo figliolo . Et miselo nel loco doue era Hippolyto alquale misser Bondalmonte cu una fote di lachryme se gito al collo & abbrac ciadolo figliolo disse io a mal pontote igenerai

to

ren

ore

ller

no

mõ

Itra

7.2

che

02

ma

10

di

ml

poi che per tuo amore tal duolo douea sentire il mio cuore & quello ilquale ilsente: & certo il no ti faceua bisogno robba daltrisma la for tuna ha permesso questo accio che alla uita mia mai piu sia contento: ne ancho quella di la tua dolorosa madre laqual lassai in tanto pianto e dolor che io non so sio la trouaro usua. A que ste parole lo infelice Hippolyto niente rif pondea. Di che il padre doppomolti lamen ti si parti. El podelta la matina abona hora sa metteri suora il stedardo: & sa sonare la prima uolta la campana di la iusticia. Lionora che staua cum pensiero leuata abona hora in camera esse do:quando la campana sono li parse quel bol to di la campana gli desse nel mezo dil cuore: & cade in terra: & tornata in se insieme cum lanimo ritorno la pena: & hauendo tutto il pe siero leuato aspectaua un gran tormeto per la morte de Hippolyto cu animo di torse achor lei la uttain tanto sono la secunda & la terza uolta la campana: & lecta la condanagione Hip polyto disse al podesta uoi sapete la grade ini micitia antiquamente facta fra li bardi e nui:& poi che la fortuna ha uoluto del corpo mio uederne si obscuro & brutto sine al meo uorei

lanima secundo il mio potere conducere a mi gliore fine: &pero ui priego chel ui piaccia ma dandomi ala iustitia chio taccia la uia di casa di Bardi:accio chio possa dimadarli perdono de lodio che io come inimico ho portato alloro. Questo faceua Hippolyto per uedere sola una uolta Lionora prima che lui morisse. Di che al podesta paredogli la dimanda licita & honesta commisse al caualiero che andando alla iustitia lui fesse quella uia. Et cosi lo stendardo & la fa miglia dillo officiale partitale dal palazo le auia uano uerso la casa de misser Almerigo:ilquale hauendo inteso la dimanda de Hippolyto cum tutti li bardi si parti di casa per non hauere a perdonare al suo inimico: nele loro case li ri= maneua le donne. Lionora spesso si faceua alla finestra:in tanto che la senti la tromba laquale ua sonado quando alchuno ua ala iustitia:ilqua le suono li parse uno coltello nel cuore: & factassi alla finestra uette il stendardo de la iustitia: & uedendolo da la grande angustia occupati li se timenti naturali cadde a drieto in terra co= me morta: & presto tornata in se fecese alla fi nestra: & eccoti uenire Hippolyto tutto uestito a negro cum molti canapi intorno alla gola &

112

ua

6

ue

nen

ta

ma

ores

ım

rla

100

172

int

in mezo fra due managoldi:ilquale ala prima hebbe uolto gliochi uerso la finestra: & ueduto Lionora si scontrorno insieme cum li squardi. Alhora hippolyto cum un grandissimo sospiro uolto gliochi alla sua Lionera cum uno ichino: reuerentemente da lei prese licentia. Vltimame te Lionora dolēte piu che altra fosse cognoscē do qui non essere da prangere come suriosa di scese la scala: & quiui aspectaua che Hippolyto ariuasse auanti alla sua porta: & quando Hippo lyto alla riscontra fo aggiunto ella si gito fuora de la porta: & prese la breglia del cauallo doue era el caualiero: dicendo mentre che la uita me stara nel corpo tu non menerai Hippolyto alla morte: laql lui no ha meritata: & qui scapigliata lascio il caualier: & gito le braccie sopra ilcol lo de lamoroso Hippolyto. Et il caualier stupe facto del caso uedendo la conditione del gioue ne & di la fanciulla comincio a uenir timido & dubioso che partito lui douesse pigliare.La signoria de sirenza inteso la nouita dil caso co mando che igioueni fosseno menati dauanti ale signorie loro. Et quiui menato Hippolyto cu la corda ligato intorno lagola: Lionora tutta piena di lachryme da nanti a tutto il populo

disse nissum si merauegli excelsi signori quello chio facto: perche cognoscendo la manifesta & apta īiustitia:no solo ad Hippolyto ilgle emio legittimo sposo ma a ciascuna persona harei sa cto questo chio ho facto a lui:si come a difen sioe de la iustitia dei esser ciascuno coadiutore. Et cost a propulsione della iniustitia ogni ho mo debba esser sempre defensore. Quel chio di feso iusta al mio potere e Hippolyto che e qui: io non aiuto uno mal factoresanci uno innoce tes no aiuto uno stranio: anci il mio sposo:il\* quale non sonno molti giorni in uno honestis simo luoco mi tolse per sua donna: & la nocte che lui fo preso ueniua alla casa mia per consu mare il matrimonio licitamente. Et poi che p la mimicitia de li nostri padri non si potea fare la cosa palese & commodamente: bisognaua che di nocce si facesse: « cum quella scala cum la= quale lui diceua per saluar il mio honore che lui adaua a furar: lui doueua sallir per la finestra di la mia camera & uenir ad me. Hora signori uoi hauete inteso el caso: Hippolyto e mioma rito: & se per andare a dormire cum la sua don na se merita le forche: certo lui le merita. se no to ui adimando ragione: & che uui me rendete

01

10:

mē

adi

anora

Oue

me

alla

lata

oue

do

La

0

cũ

il mio sposo lo apello almodo & a dio chiama do uendetta di tanta iniustitia pregando idio che cum igiusti ochi risquardi le uostre inique sententie & maluagi giudicii. A queste parole li signori el populo rimase molto merauegliosi: & saputo da Hippolyto essere uero quello che la fanciulla diceua mandati per li padri loro:li quali inteso il caso quiui inpresentia di signo ri & dil populo rifermarono il parentato:&do ue gia ducento anni ibondalmonti & ibardi era no stati inimici a morte diuentarno tanti ami ci per ilparetato che tutto pareano dun sangue. Hippolyto & Lionora usseno longo tempo in grandissimo piaceri cum alegreza & conso= latiõe de amicitia e di roba e belletissimi figlio li. Che diremo adunque: douemo noi dire male de lo amore che fo cagione di tanto bene. Cer to quella persona che mai no e ponta da esso a more no po sapere che cosa sia melanconia:psa cer:animo:paura: e dolceza.

.FINIS.

ROY SOC.

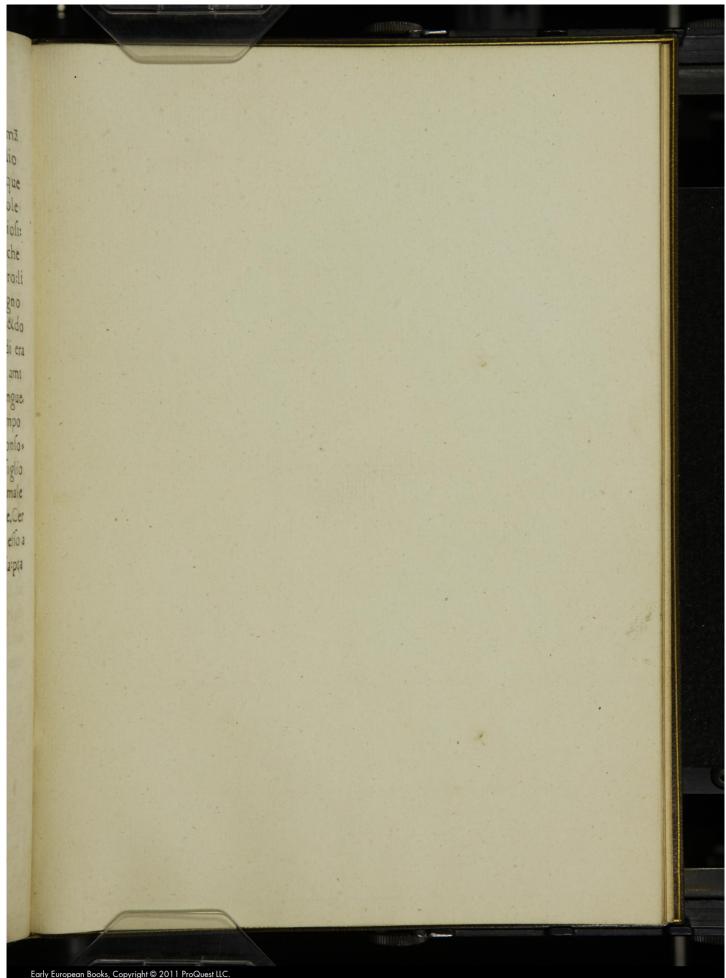



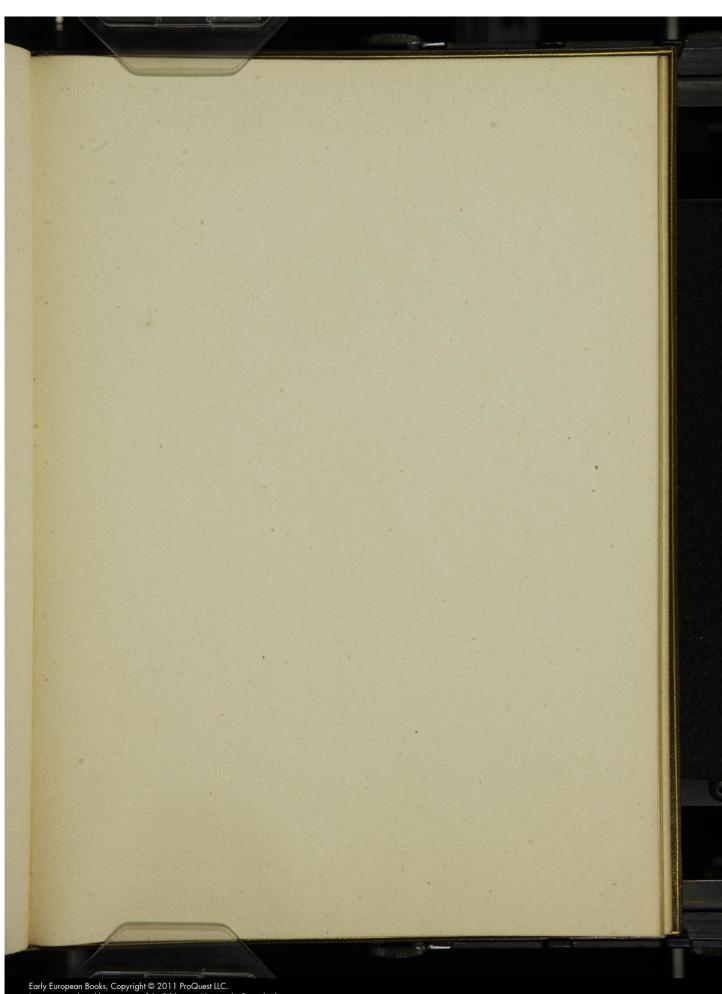







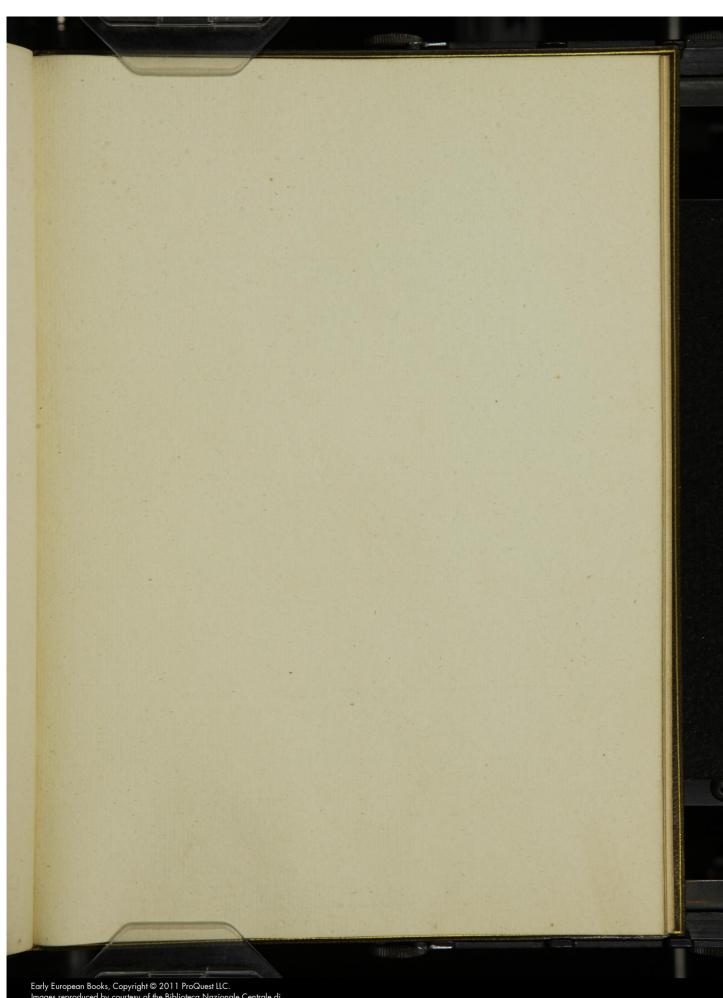

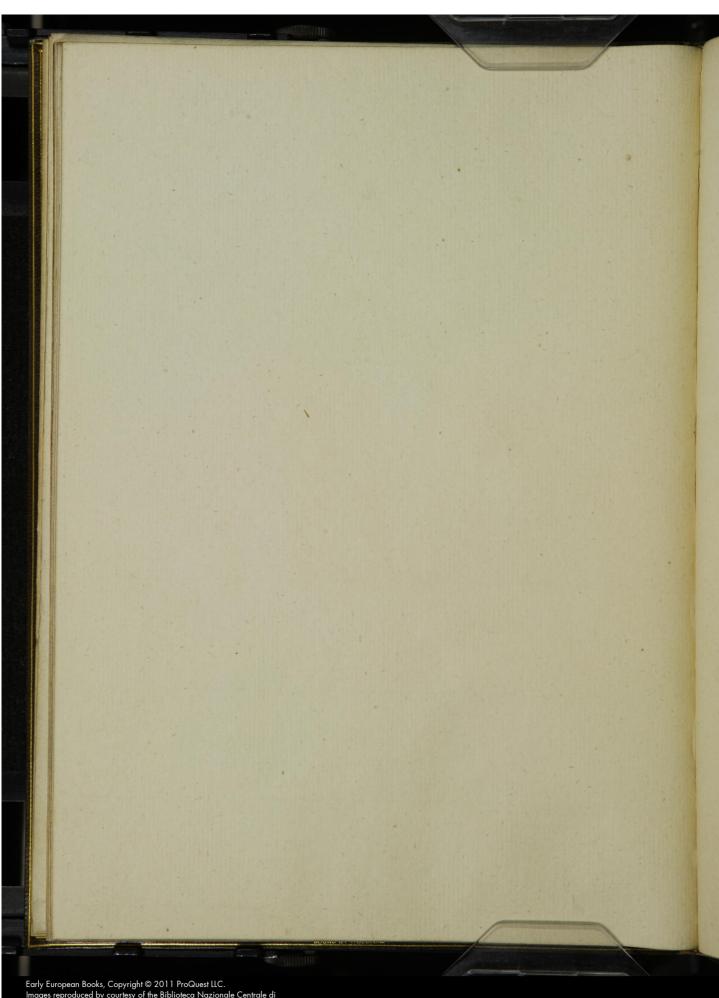























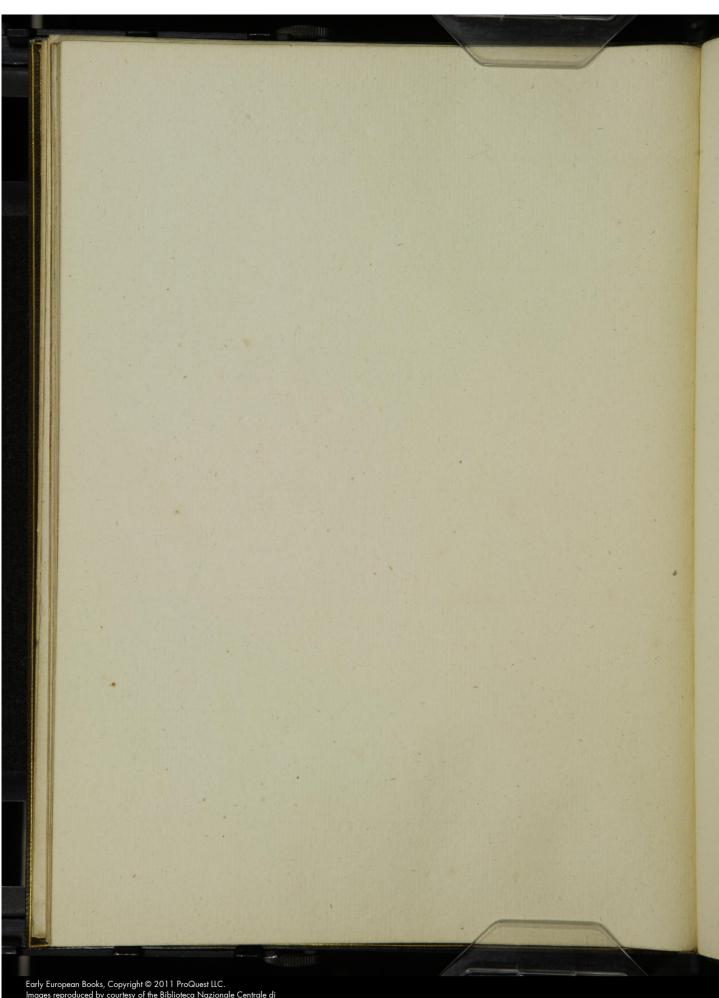

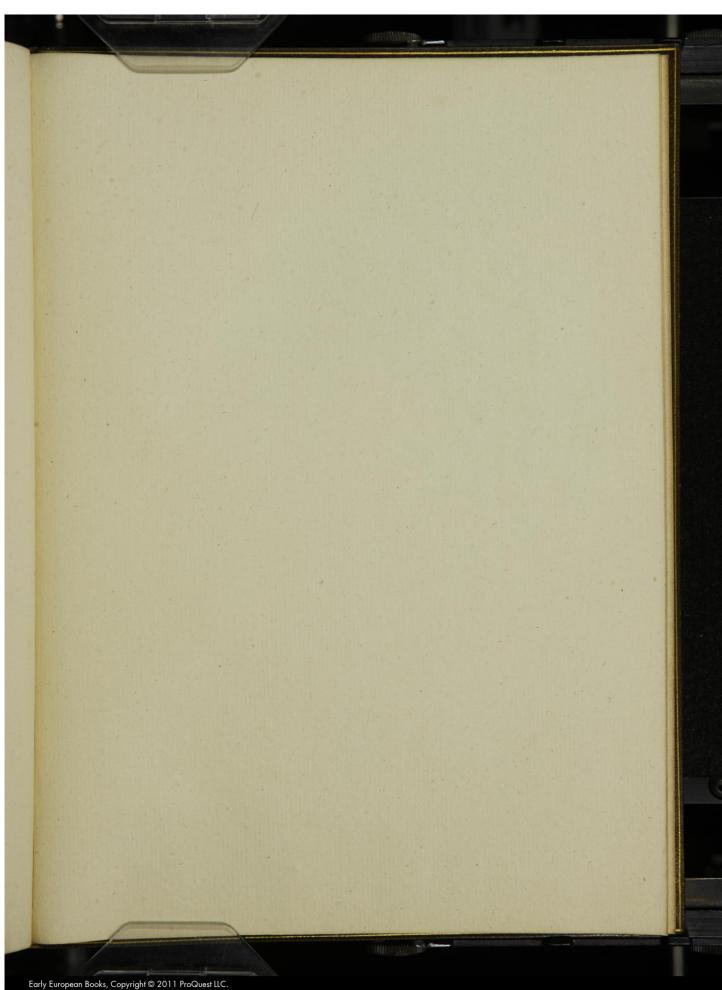







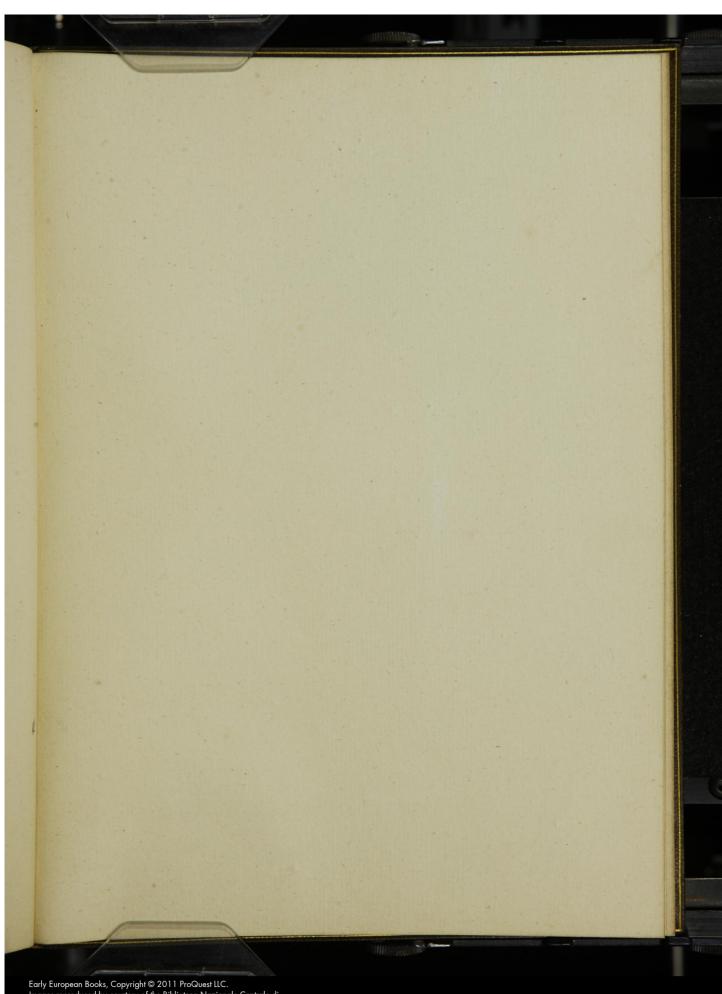











